# L'ALCHIMISTA FRIULANO

Il primo trimestre dell'Alchimista Friulano anno secondo è per terminare; perciò s' invitano que' pochi che ancora non avessero soddisfatto all' associazione a farlo al più presto possibile, Questa è obbligatoria per tutto l'anno, ma si dichiara d'accettare associazioni anche al principio d'ogni trimestre, e ai nuovi socii si daranno senza pagamento i numeri contenenti i primi capitoli dei Misteri di Udine, la di cui pubblicazione è in corso di stampa.

# LA STAMPA PERIODICA

AL DOTTOR PACIFICO VALUSSI

Parlo allo scrittore. In più luoghi de' vostri articoli pubblicati sul giornale il Friuli, Voi ragionaste de' doveri e della missione educatrice del giornalismo, e faceste l'analisi de' caratteri della stumpa, perch'essa sia detta con giustizia buena o cattiva. Le vostre teorie (quand'unche fossero èrrones in qualche parte e fruito di un ingegno aritmetico, ma poco animato da quel coraggio civile che aspira a comunicare altrui le proprie convinzioni per l'equo e per l'onesto) si potrebbono forse lasciar trascorrere inosservate; ma in vostra mano esiste un mezzo d'applicarle ogni giorno agli interessi del paese, e il lacere sarebbe colpa. Perciò Voi, che proclamaste sempre libertà d'opinioni e riconoscete l'utilità della discussione calma ed onesta, non vi maraviglierete se non so aquietarmi a quelle vostre teorie, e se, nuovo nell'arringo del giornalisato, oso pur di niegar cieca fede alla vostra lunga ed erudita esperienza.

Per dire de' doveri della nostra stampa periodica fa d'uopo dapprima esaminare l'epoca che precedette i giorni che noi viviamo, e le speciali condizioni di chi dalla stampa dee cavare qualche profitto. Ora rammentate Voi in quali mani stesse, pochi anni addietro, questo potente strumento morale e politico? Rammentate Voi quali fossero l'ingegno, il cuore, la fama di chi allora dettava pei giornali? Uomini dottissimi e d'un nome che sorvive alla loro vita terrena impresero a pubblicare giornali in Italia; tra cui nomino solo Verri, Gozzi, Pellico e Giacomo Leopardi. Ma ben presto pel mal vezzo d'imitare gli stranieri si moltiplicò

il numero de' fogli periodici, e, moltiplicato il loto numero, svantaggiarono nella qualità e nell'onestà. Si: come si conobbe che il giornalismo poteva diventare una speculazione, nomini d'anima eunuca e servile, retoricuzzi poveri di idee ma d'una baldanza tutta classica, affastellatori di rime, politici che avevano educato l'ingegno sulle gazzette, si gettarono a corpo morto in questo quasi vergine campo. Daindi giornali di politica ufficiale, in cui mormoravano parole incomprese dal Popolo alcuni servi umilissimi del potere o di casto privilegiate che gravitavano sulla società: quindi giornali di letteratura e di scienze, in cui di rado un uomo di merito vero permetteva si apponesse il suo nome: quindi quel numero stragrande di fogli volanti che agli ilaliani narravano le glorie teatrali dell'epoca e dove si turbavano le fantasie con immagini false e con lugubri spettri che facevano un orribile contrasto colla purezza del nostro cielo e colla gentilezza de' nostri costumi. Tuttavia tra il gusto corrotto de più e la depravazione delle intelligenze si notò qualche eccezione, ma rara, non esente da taccia, é inefficace.

Il 1848 destò desideril che non osayano fino a quel tempo dal cuore salire sulle labbra di alcuno, e la stampa periodica cominciò in allora a divenire un hisogno tra noi. Io vo credere che que' scrittori operassero in buona fede, che mirassero al vero bene de' fratelli; ma non temo d'errare accagionando la stampe di molte inconsideratezze. Le estreme passioni furono accurezzate con arte finissima, le moltitudini adulate, gli uomini influenti coperti di fiori o di fango; e in breve ora si alternarono le grida di vita o di morte ad istituzioni, a principii, ad individui. Ed alcuni, i quali fino a quel giorno avevano venduta la loro penna alle celebrità della danza o del canto, si trasformarono in un batter d'occhio in altretlanti Macchiavelli ed Orlandi politici perche, dicevano, abbiam diritto a vivere del lavoro cui siamo abituati. I giornali declamavano alto e combattevano inonorale battaglie, mentre migliaja e migliaja d'uomini pericolávano negli averi e nella vita, tremanti sempre è nella gioja e nel dolore. La stampa discusse a lungo teorie accademiche ed astratte, e sempre imbarazzo l'azione governativa colle sue improntitudini. Cento e cento voci sursero ad un tempo a commentare, a declamare, a protestare, ma ne usci tale un frastuono da annichilire ogni conato de' buoni. Perció manco la fede ne' principii, si obbliarono le lezioni dell'istoria, si vidde l'avvenire attraverso un vetro colorato; e sui nuovi desiderii, sui nuovi bisogni le opinioni furono varie, incerte, discordi. Quanto era sentimento ne' più non ottenne dalla stampa una lucida dichiarazione che convincesse l'intelletto.

Però gli errori non devono durare eterni, e la stampa periodica sarà ben presto in grado di adempiere al suo vero e ragionevol mandato. I giornali, lo dissi, dopo il 1848 sono un bisogno di tutti, e. se scritti debitamente, divengono potente stimolo di progresso ed arra di prosperità sociale. Ma di due condizioni abbisognano precipuamente: sincerità ed onestà. La menzogna è dannosa sempre, tenda essa ad ingannare i principi o i popoli. Certe frasi ufficiali ormai perdettero ogni significato, e certe proteste gridate a suon di tromba sulla piazza non lasciano più negli animi impressione alcuna. Chi legge i giornali oggidi è in grado di distinguere a dati certi lo scrittore onesto ed amico del paese dal mestierante e dall'amico di se medesimo. E se taluno giunge con rara destrezza ad ingannare la pubblica opinione, egli è per poco. Ben presto mille voci grideranno a lui: giù la maschera.

Perchè la riforma non sia più a lungo una parola vuota di senso per noi, fa d'uopo inaugurare il regno della sincerità. Se un Governo sinceramente desidera il bene de' suoi amministrati, se la sincerità ha seggio ne' ministeri, ne' parlamenti, ne' municipii e dovunque si trattano i pubblici interessi, se gli scrittori, questa parte eletta della Nazione, propugnano con sincerità il vero e l'onesto, la società sarà salva e i principii racchiusi nella formula politica moderna trionferanno. E al trionfo di questi principii la stampa periodica può servire massimamente, parlando all'intelletto ed al cuoro de' contemporanei, combattendo gli estremi partiti, dimostrando che solo una riforma de'costumi nelle usanze municipali potrà migliorare le nostre condizioni politiche. La nostra stampa periodica, pentita de suoi errori antichi e recenti, dee alfine divenire uno strumento di bene. Perciò chi scrive pe' giornali, è in dovere di studiare la società cui indirizza le sue parole, di notarne i pregiudizii, di esporre le dottrine della civiltà progressiva, e, se esempj generali non bastano, di analizzare pur anco fatti particolari. Que' giornalisti che si vantano gli apostoli delle genti, determinino la propria sfera d'azione, dichiarino fin da principio se hanno da evangelizzare una Nazione, uno Stato, od una Provincia: perchè da ciò il pubblico ricaverà poi il criterio per giudicare l'opera loro, per ammirare la loro abnegazione per l'utile del paese, per distinguere l'egoismo ammantato dal sincero desiderio di giovare altrui.

Le cose sin qui discorse risguardano la società in generale, e le generali condizioni di molti paesi d'Europa; ma discendiamo a parlare di noi, italiani, di noi, friulani.

Le querimonie, di cui riboccavano i giornali

del 1848, i rimbrotti gittati alla scoperta ai Governi, le accuse che i partiti si palleggiavano con una deplorabile acerbità, e le loro conseguenze disvelarono molte piaghe anche all'occhio de'miopi, e si riconobbe che cagione di molti mali fu la mancanza di sincerità. Ma in oggi i Governi tendono a ricostituire, in oggi tra noi si pensa ad applicare con sode istruzioni i principii prociamati nella teoria, in oggi si apparecchiano i materiali perchè la giovine generazione possa godere i frutti della nostra attività paziente e della nostra esperienza. E da ogni parte s'odono voci che gridano: sincerità, onestà.

Ora le vostre declamazioni sulla dignità della stampa e sui caratteri ch'essa dee possedere per essere giudicata buona, le vostre opinioni dichiarate minuziosamente negli articoli del Friuli da me citati, danno a credere che Voi abbiate timore di questa desiderata sincerità, e che poca stima facciate degli nomini cui volgete la parola, e della vostra piccola patria. Voi magnificaste i beneficii della pubblicità, ma d'essa non vi servite che per ricantare teorie le quali dai lettori non educati alle scienze sociali sono e saranno incomprese, e che poco giovano a chi è addentro nei moderni sistemi amministrativi ed economici. Voi con occhio irrequieto correte da un punto all'altro d'Europa e talfiata passate l'Oceano per osservare se una crisi ministeriale, una nuova legge, un tumulto sulla piazza o un po' di chiasso in un'Assemblea vi dia argomento a redare una Rivista, che non di rado è una seconda edizione dei giornali d'Inghilterra e di Francia... e non vedete quanto avviene tra noi, non vedete quanto importa sia bene osservato da chi si assunse l'officio di direttore della pubblica opinione. Nè perciò vogliamo vivere isolati in questo cantuccio di terra ch' è la nostra lavoreria; noi vogliamo godere di tutti i benefici di un' éra d'incivilimento; noi vogliamo comunicare co' nostri fratelli e partecipare alla vita complessiva dell' Umanità: ma dapprima fa d'uopo studiamo noi stessi, i nostri difetti ed errori e provvediamo alle cose di casa nostra. Voi dichiaraste più volte che qui la stampa è bambina; ma per meritarvi il plauso di alcuni dilettanti politici, dimenticaste il dover principale del pubblicista ch'è quello di stabilire sodi principii e di condurre a poco a poco le menti alle applicazioni loro. De' nostri bisogni avete parlato dieci giorni di seguito in una litania di pii desiderii, eppoi silenzio: que' pii desiderii quindi esponeste a mo' di quesito secondo il programma di qualche Società d'incoraggiamento per le arti e l'industria, eppoi silenzio. Quindi nel giornale il Friuli pubblicaste che del Friuli paese non avreste toccato, perché stava nel vostro tornaconto che questo foglio corresse le poste ad utilità degli italiani.

In altro scritto ho accennato ai vantaggi di una centralizzazione del giornalismo lombardo-veneto, e allo scopo di un foglio provinciale; e vi fu un

senno.

nomo illustre che dalla cattedra confermò colla sua autorità quelle mie povere perole. Osservate imparzialmente la società tra cui noi viviamo. Sono forse conti a tutti i doveri del cittadino e del galantuomo? O conescendo la dottrina di questi doveri, si piegano forse le volontà di tutti ad attuarla nella vita pubblica e privata? Sarà forse inutile che si ecciti al bene non una Nazione (sarebbe superbia il reputarsi da tanto da avere a uditori milioni e milioni di uomini), ma alcune migliaja che vivono entro la cerchia di queste mura, e di cuì conosciamo appieno i nomi e le

opere? Per giovare al proprio paese è necessario talora il sacrificio di quella gloriuzza che ripete quà e là il nome di uno scrittore, vantata vanità di anime pigmee; è necessarie ristringere la sfera d'azione, coltivare un picciolo campo, ma coltivarlo bene. Se in ogni Provincia esistesse un foglio periodico, se questo fosse scritto con sincerità ed onesta, i vantaggi sarebbero inestimabili. Ed è forse ristretto di troppo il campo d'una Provincia? No, qualora la si consideri ne' suoi rapporti collo Stato, nella sua azienda governativa e municipale, nelle sue istituzioni, ne' suoi commercil, nella sua storia, ne' suoi progressi industriali ed artistici, ne' suoi mezzi di prosperità futura. Non attendiamo noi forse una riforma? E perché in questa si provveda rettamente a' nostri interessi, non surà bene notare i difetti delle vecchie leggi e commentare le nuove? Non sentiamo noi forse il difetto di melle istituzioni che prosperano in altri paesi? Li perche non occuparsi di esse (ne già per dettare un articolo, e non curarsi poi d'altro) bensi perche sieno degnamente apprezzate e perche il nostro convincimento sulla loro importanza passi in altrui? Perchè non si dovranno studiare i difetti delle istituzioni che tra noi esistono e consigliare a ripararli? Voi dite che la stampa periodica non deve attaccare i minimi abusi, e ch'è pericoloso il sindacare l'operato di chi ministra gli interessi d'una Provincia, d'un Municipio. Ma così scrivendo fingete d'ignorare che i minimi abusi sono spesso l'immediata cagione di molti danni per una città, per una Provincia, e che d'altronde se questi minimi la stampa non è atta a curare, invano tentarebbe di correggere i grandi abusi. Affermate ch' è poco prudente indirizzare una parola di rimprovero e di eccilamento ad nomini che ci sono vicini e congiunti per sangue o per amicizia, e pel timore di antipatie e di discordie fature voi preferireste di lasciar correr l'aqua alla china. It penso invece che, gli abitanti di una piccola città formando, come voi dite, una sola grande famiglia, ed essendo difficile assai che taluno osi dar taccie nen ifieritate e proferire menzogne che futti potrebbefo ad una voce smentire, la stampa periodica sara salvaguardia dei comuni diritti contro gli uomini del monopolio (razza che le rivoluzioni non hanno

dispersa), promotrice di ogni utile istituzione, e

incoraggiando nel bene, diverrà un argine potente all'irrompere di passioni malvagie. Nè l'offerire esempj generali del bene basta talvolta, ed è pur necessario volgersi alle caste più influenti ed eziandio alle persone, e notare fatti particolari. Ala i lettori di un foglio provinciale s'abituerebbero ben presto a distinguere nello stesso individuo l'uomo pricato e il pubblico funzionario, e cessarebbe il meschino sospetto di personalità contro chi sincero ed onesto ragiona della cosa pubblico ad uomini, i quali alla cosa pubblico ad uomini, i quali alla cosa pubblico ad uomini, i quali alla cosa pubblico ad uomini per qualche tempo ai beati ozii dell'opulenza.

Voi avete parlato più volte d'una futura vita municipale: perchè dunque co' mezzi che possedete non v'affaticate ad iniziarla fra noi? perché anzi tentate di distruggere quel poco ch'aliri potrebbe fare? Oh lo so: c'è d'uopo talvolta di magglor coraggio civile a dire il vero ad uomini i quali vivono con noi, che a chi è collocato tanto in alto da non udire le nostre parole ovvero può con un cenno del capo farne cessare il suono importuno. Ma se Voi stimate gli uomini del Municipio, e i benemeriti cittadini preposti ai nostri pubblici Istituti, perchè si temerà ch'eglino si adontino se anche la stampa ragiona talvolta de' fatti loro, che sono poi di interesse comune? E se si adontano (come addiviene talvolta) lo scrittoro coraggioso avra in compenso l'approvazione dei buoni e degli onesti; ed i tristi, temendo di veder disvelato pubblicamente le loro nequizie, faranno

Ne solo la stampa periodica discutera i pubblici interessi, ma con l'analisi de costumi privati e combattendo i pregiudizii è in grado di giovare ad un verd progresso sociale. Chi, per esempio, studiasse il carattere e le passioni de contemporanei, notasse gli elementi cui fa d'uopo estirpare e quelli che conviene inoculare nella nostra piccola patria, offerisse un quadro colorito con vivi colori perche l'occhio di chiunque giungesse a discernerne il concetto, anatomizzasse il cuore dell'uomo ne' suoi palpiti di gioia, di dolore, di speranza; chi ad ogni occasione opportuna cercasse di inspirare il sentimento del Bello e l'amore per le arti che lo rappresentano; chi ricordasse in un libro facile all'intelligenza de' più i nestri bisogni e difetti, le nostre feste ed usanze e la loro influenza sulla morale e sulla gentilezza della vita cittadina; chi dua e la frammezzo al racconto di vicende comuni o romantiche si fucesse a paragonare quest'epoca con un'altra è inferyorasse alla lettura delle patrie storie e parlando del passato non dimenticasse l'avvenire... questo scrittore fbenche non avesse assunto il tuono della cattedra e della bigoncia) non si dira mai che abbia impreso opera inutile o dannosa, ne si osera tacciare di maldibenza chi affronta le ipocrisie variopinte con quel riso educatore e punitore, che solo è atto a far impressione solenne sul populo ingannato da menzognere larve di virtù e di patriottismo. Oh Voi ed io, non badando a persecuzioni e a calunnie, vorremmo ben essere imputati della sublime maldicenza di Giuseppe Giusti e di Giuseppe Parini! Ma il buon volere può talfiata supplire in qualche parte allo scarso ingegno e almeno guadagnarsi quella benevolenza che gli animi cortesi largiscono sempre a chi non neglige di cavar qualche frutto dal suo picciol talento.

Queste cose io scrissi non ad offesa ma a diffesa; perchè in alcuni luoghi de' vostri articoli citati esponeste teorie che non sono una prova di sincerità e di coraggio civile, e perchè gittaste il binsimo su d'altrui con parole le quali ben poco s'addicono a chi declamò tanto sulla dignità della stampa (\*).

CAMILLO GIUSSANI.

(\*) Ogni quiadici giorni almeno il signor Valussi torna sull'argomento della stampa, e s'affaccenda a tutt'uomo per dimostrare che la sua è la stampa buona, e che l'altrui è cattiva. Nel solo primo trimestre 1851 il Friuli offri sette articoli che ripetono quanto fu detto da lui le cento volte pel passato, e sono precisamente i numeri 15, 33, 45, 54, 57, 63, 69. Si pregano i lettori a leggere con attenzione que' due in cui il pacifico Friuli accarezza la henemerita Sferza di Brescia, e i brani che seguono.

Teoria. — Qual giudizio possono fare i lettori d'un giornale del giornalista, e quale autorità possono prestare alla sua parola, s'egli non dà a divedere prima di tutto di rispettare sè medesimo, se non è geloso di mostrarsi nomo di carattere, sempre coerente a sè stesso, esservatore oculato e studioso discriminatore dei fatti? Quale s'egli trascende nei modi, facendo della discussione una disputa triviale e da piazza, della polemica su cose amportanti una guerra di turpi personalità, come di facchini o di bagascie, che si gloriano di rendere il pubblico spettatore delle loro indegne baruffe? Se fra i giornalisti vi sono persone, che trascendono a tali bassezze, la stampa, nonchè crescere in importanza ed in efficacia, andrà perdendo anche quella, che l'è dai tempi acconsentita. (Daf Friuli N. 63)

Pratica. - Non vedete voi assumere baldanzosi quest'uffizio, quasi si trattasse d'un giuoco e non d'opera che richiede lavoro e futica, certi fanciullacci viziati, di ogni severo studio digiuni, non ispirati da alcun grande principio, non aventi uno scopo qualunque, ma solo perchè ebbero la loro eminenza in iscuola ed il babbo disse loro: bravo! e ci narrarono in rima gli amori con Laura da trivio, o rimproverarono al mondo di non avere compreso le loro anime di coniglio? E costoro, non avendo mai nutrito la propria mente di solidi studii e trovandola quindi sterile affatto, prorompono in continue querimonie, perchè non trovano l'arte del giornalista così facile come nella loro stolta presunzione credevano; perchè i lettori, stanchi d'essere pasciuli di borra e di udirli magnificare i loro gran talenti e proclamare l'obbligo che humo tutti di comperarsi a contanti la noja, li abbandonano; perchè i loro ginocherelli da burattini non valgono ad intrattenere la folla che qualche giorno, sebbene essa s'accalchi votentieri taddove ode farsi dello strepito. Bottoli ringhiosi, abbaiano dietro ai calcagni della gente che va per suo cammino e se ricevono qualche

salutare correzione guaiscono, poi tornano all'usato mestiere, insolentiscono di nuovo, finchè altri li colga a sassate. Non sapendo occuparsi dei pubblici interessi, entrano nel santuario della vita privata e domestica, per vivere di scandali, di diffamazioni, pensando ch' e' non hanno niente da perdere, e che possono impunemente recare ingiuria altrui; come femmine da conio, le quali sanno che s'insozzerebbe ogni donna onesta a raccogliere dal fango le loro parole per rimandarle ad esse. Tronfii e pettoruti menano in trionfo la propria ignoranza, cui indarno procurano con ciarlatanesche arti di velare. Audaci nel mentire, non arrossiscono mai, per quanto altri imprima su que' loro volti di tela cerata la menzogna, onde sono impastati, le contraddizioni manifeste in cui cadono sempre. E perchè, ad onta della loro superbia da Luciferi, pure non pud avvenire che talora non abbiano la coscienza del pochissimo che valgono, s'irritano della propria impotenza, e cercano di abbassare fino al proprio livello quelli da' quali traggono qualche frammento d'idea per pascersi, non risparmiandola ne a vivi, nè a morti. Dell' anima loro gretta e vigliacca fanno misura a giudicare gli altri, le cui azioni si compiacciono di supporre e far credere animate dai medesimi fini delle loro: talchè quando scrivono o parlano contro altri, scrivono e parlano contro sè medesimi, facendo redere come in uno specchio le proprie interne brutture. Stampano cose, cui altri si vergognerebbe, nonchè di dire a voce, di pensare. ( Dat Friuli N. 69: )

Tutti i lettori del Friuli e dell' Alchimista compresero a hella prima a chi s'allude in questo ultimo brano: però, nel linguaggio d'un certo sistema politico-morale-europeo, codeste non sarebbero personalità!! Oh, signor Pacifico Valussi, gli uomini di alto ingegno e di nobile cuore trattano con altrimodi i ragazzi che riedono alle loro cuse con un'eminenza e nel bacio del padre e della madre, di cui si propongono consolar la canizie, trovano un compenso alle fatiche e alle noje accademiche. Ne' vostri primi vagiti letterarii udiste beu altre parole, non da un giornalista fortunato, ma da uno de' più illustri scrittori d'Italia, Nicolò Tommaseo, che a' giovani fu largo sempre d'affetto e d'incoraggiamento, fino a tollerare la taccia di aver inspirata troppu fiducia a superbe mediocrità!

# REMINISCENZE DELL' UNIVERSITA' FABIANO MORA

O vita! Allegri giorni
E non inglorii a me pur promettevi,
E fo' ti tenni, e lunghi anni sperai.
O sporanze mie povere! O deliri!

Fabiano Mora di Sequals nel Friuli fu uno di quegli nomini in cui la potenza dello intelletto e la esuberanza del cuore facevano contrasto notevole colla fraiezza del corpo e la scarsezza del censo. Combattuto impertanto dagli accennati contrari elementi ebbe travagliata e breve la sua esistenza. Quantunque breve però quale meteora non trapassò quella vita senza che un' orma vi lasciasse dell' alta mente del Mora sovra alcune pagine inedite, e dell'ottimo suo cuore nella memoria di quelli tutti che davvicino lo conobbero. Ed io che per vari anni lo ebbi a condiscepolo ed amico, tale e tanta rimembranza serbo di lui, che per le qualità sue distinte lo voglio ricordato alla presente gioventù sua concittadina, quale esempio di svegliato ingegno,

e di fitosofica intrepidezza nelle avversitadi sue molte in età non ancora virile.

Fino da giovinetto, dimostrato avendo il Mora capacità di mente e buon volere, iniziato venne agli studi ginnasiali e filosofici presso il Seminario di Concordia, dove distinti professori istituivano. E perciò che sostenuto era dallo spendio di uno zio prete, lo si aveva destinato al sacerdozio. Se non che allorquando dai tumi della scienza chiarito, e consultata la propria vocazione, dichiarò di non sentirsi chiamato a quel ministero, ma piuttosto a quello di medico, la sovvenzione dello zio gli venne meno, e si trovò ad assai mal partito. Anzi può dirsi che da quell' e-poca ebbero principio i suoi patimenti.

E qui mi giova alzare la voce contro la consuetudine troppo radicata fra noi, quale si è quella di avviare alle scuole latine figli di agricoltori, i quali si predestinano all'altare. Avviene poi che non pochi tra essi, gia innoltrati negli studi, ristanno all'idea di abbracciare uno stato contrario alla loro vocazione; ed in tal caso vengono per dispetto o per impotenza dalla famiglia abbandonati. Ridotti pertanto questi giovani nella impossibilità di percorrere una diversa carriera, e non potendo d'altronde rinunciare alle abitudini ed alle idee dall'educazione impresse, si vedono gettati in mezzo alla società senza un' utile scopo a cui tendere. E dopo tanti anni di sacrificio, rimangono il più delle volte, quasi piante per difetto d'innesto incapaci di produrre frutti perfetti, di peso a sè stessi ed agli altri.

Ora tornando al Mora dirò, che appoggiato ai soli e scarsi mezzi paterni nell' anno 1828 intraprendeva lo studio della medicina in Padova, dove fe' prova, durante l' intero corso, di particolare costanza nell' incessante lotta fra i bisogni materiali della vita, e le frequenti sofferenze di una carne debole ed infermiccia. Diviso fino da fanciulto dai propri genitori, i quali a motivo di commercio si erano in lontana ragione traspiantati, cercò nell' amicizia alcuni compensi a tanta jattura. Sentiva egli questo affetto tenacemente, squisitamente, e nulla per essolui vi avea di più sacro, se ne eccettui l'amore pegti autori de' snoi giorni e per un minore fratello, a cui dedicava le cure di un padre Combattevasi frattanto senza posa nel cuor suo una battaglia ostinata, ed cra tra l'incessante desiderio, anzi il bisogno di unirsi alla lontana famiglia, ed il rammarico di lasciare questa sua bella e diletta patria; tantocchè vi stette sempre perplesso, ed il suolo che lo vidde nascere non abbandono. Molte ore del giorno e molte della notte che passava insonne, dedicava con profitto allo studio: e contultoció proclamava altamente la propria ignoranza, e la necessità di for senno, e di porsi di proposito al tavolino. Il suo giudicio sul teatro era quello di vederlo fatto scuola di educazione alla gioventù, dove appreso avesse i gagliardi sentimenti e le virtù necessarie ad ogni cittadino: e compiangeva la presente generazione troppo dalle musicali melodie allettata e rammolita. Amava il bello dovunque, e si compiaceva con poetiche immagini dipingerlo, e rappresentario con sommo diletto degli amici, nel cui consorzio il Mora giocondo soleva mostrarsi e disinvolto; affinchè nessuno rimanesse amareggiato dalla conoscenza di quelle angustic che si di frequente lo molestavano.

Pel magnifico Circo del Prato della Valle a que' di s' aggirava una donzella di nobile casato, ed era bella di tutta la mortal bellezza: più volte la vidde il Mora passare a volo nel cocchio da focosi destrieri tratto; e quella vista fe' battere il suo cuore, fe' accendere la sua fantasia. Va-

gheggiò egli quella fanciulla siccome una divinità che immenso spazio divide dalla terra dei mortali. Ed in quei pochi momenti che pensò a quell'angelo, fu forse nell' illasione beato: e quei momenti furono per lui un' ossi nel deserto, un' iride che screnò qualche istante della tribo-Inta sua esistenza. Ma anche quei scarsi compensi dovevano in breve svanire. = Il Pra-della-Valle, così egli scriveva, mi vede di rado, e solo quando è solitario.... Dov'è quell' illusione, quella forza secreta che mi vi traeva quasi mio malgrado? Pur eola vi si aggira una divina fanciulla che sa beato l'aere del suo sorriso, sacra la terra che preme, caldi i petti cui rivolge le pupille! - E s' aggiri pur ella e quante altre belle che fan voltare il cervello: - il cuore non tace, ma l'illusione è sparita. - Necessità mi rende filosofo, mi da costanza. - Intanto, cessala un' illusione, in altra va perduto il pensiero: vagheggia un' eggetto ideale, poichè teme fissarsi in un bello concreto. 🛥

Il nostro Fabiano però piuttosto che per questi episodii della vita giovanile, era da suoi condiscepoli conosciuto pei talenti di cui andava fornito; ed in cotanto pregio lo si ebbe che negli ultimi anni di studio aggregato venne ad una società di eletti giovani ingegni, il cui scopo era l'esercitazione nelle belle lettere. Fu in quell' adunanza ch' egli lesse un' erudita sua memoria con cui si studiò provare che = il desiderio di una tomba visitata è naturale all' uomo; e che fra le tombe la domestica e la patria virtù s' alimenta. = Era questo un' argomento che nella tristizia dell'anima trovava l'immaginazione sua gradito pascolo: ed egli lo svolgeva con bel corredo di storica erudizione, e con applicazione filosofica alla morale cristiana. Sembra anzi che scrivendo quelle meste ed affettuose pagine presentisse il Mora la non lontana sua fine. = Oh compagni! egli esclama, alcuno di noi fra poco, lo forse il primo deporrò in quella terra la spoglia esanimata. Voi taciturni all' ultim' ora d' ogni giorno trarrete a questa solitudine, e soffermando le piante alla zolla del mio riposo, lieve mi pregherete il peso della terra, e narrerete al vostro amico le antiche consuctudini. L'ore di letizia, i giorni della vita. A quella voce si scuoterà il mio frale entro l'angusta magione, e lo spirito aliandomi intorno sospirera per riconoscenza. = E più sotto, rifuggendo all' idea del nulla dopo la tomba, soggiunge: = Ma tutto no non spariro dalla tua faccia; tu sorgeral in tumulo sovra le mie reliquie, ed una pietra de' tuoi monti inviterà la pietà dei viventi ad onorarle di pianto, e starà di me la memoria oltre l'avello. =

Tutta io vorrei recare qui la bella concione del mio defunto amico, che venne per ben due volte recitata al cospetto di pochi ma eletti uditori, ed in cui tanta orma lasció del suo squisilo sentire; ma poiché lo spazio mel vieta, starommi contento ad alcuni frammenti. Dimostrata in pria con vive immagini la generale tendenza dell' uomo a sopravvivere nella memoria dei posteri, ed il prepotente bisogno di posare le proprie reliquie nel suolo che lo vidde nascere, e fra gente conosciuta; prosegue = Non io andrò rintraciando esempi (di affetto alle tombe) tra mura cittadine, ove il vizio brutta tatvolta ogni pio sentimento, dove l'orrore de sepoleri la rizzare le chiome inauchate, impallidire le guancie di rose; ma sibbene tra modesti abituri, ov' è più semplice il costume, pia schietta la credenza. Vidi io stesso molli campi funerei cingere l'umili chiese rusticane, vidi partilo il terreno per famiglie, ed appresi nella fanciullezza quali cure distingueva i sepoleri. Interrogato il vegliardo, ti risponde essere vano lo scevramento dei sepoleri, bastare alla morta spoglia poca terra in ogni luogo; ma pur non cela la brama che la propria salma venga ricomposta entro l'arcola dei suoi maggiori, allinche oli amoroso nepote non s'arresti la lagrima sul ciglio, la prece sulle labbra, incerta di cadere sovra care o sconosciute sembianze. Vidi pur io intumulare uno sventurato stranjero la cui sorte fea battere la piela in ogni petto, è udii una voce commossa deplorarlo perchè mullo vivente interno la fossa gli avrebbe recitata la prece degli estinti. = Dopo avere con affettuosa maestria tracciato il quadro di un figlio, di una madre, di una sposa e di alcuni clienti nel campo mortuario preganti pace alle anime di quelli che in vita ebbero cari, e a cui si sentono tuttavia legali per amore e riconoscenza; ripiglia: 🚖 Così per la diuturni consuctudine dei sepoleri si ravvivano i domestici affetti, crescono le private virtù per servire di fondamento alle patrie. Che se fra le tombe alcuna ve n' abbia che serri l'ossa d' un grande, ben altri sentimenti trasfonde nel cittadino che la contempla; sorge da quella una voce risvegliatrice delle patrie rimembronze, la mente si eleva, ed il furor d'inclite gesta negli animi generosi si accende. Più di noi le antiche nazioni sentiano la forza di queste verità, conobbero di quanto giovamento per le civih società possano divenire anche gli estiati, e tramandarono (ahi troppo indarno) inemorabile esempio di funerei monumenti. Chi non intese celebrare le tombe di Egitto, di Atene e di Roma? Di batsami preziosi irrorava l'egizio le morte membra per serbarne intatte le forme; ricovrava entro le stanze puterne i cadaveri irrigiditi dei padri, e loro apprestava le mense nei di di solenne convivio; ma ciò che gli torna a maggior gloria, egli pronunciava severo giudizio sull' umili egualmente che sulle salme dei Re, ed a suoi prodi ergeva monumenti vincitori dei secoli. Di magnifiche tombe ornava Roma il Foro, le popolate vie, le rustiche amenita; e l'ardente romano al primo squillo di tromba. tra quei monumenti invocava propizie l'ombre dei padri e caldo di patrio amore volava dall' opere di pace al campo delle pugne. E amava Alene i sepoleri e un luogo sacrava al riposo de' gloriosi suoi figli sulla via dell' Accademia: reduce la ficra gioventù dalla scuola di Socrate e di Platone, s' imbatieva in quelle tombe, e meditando i prischi fatti, e le giorie recenti, sentia nel petto le vestigia del páterno valore. =

Cosi tra i prediletti studii di belle lettere e quelli dell'arte pote il Mora superare il lungo stadio dell' Università; fino a che in sul finire dell'anno scolastico 1834 si laureò jù Medicina e lasciò Padova.

Ritornato nella sun piccola patria, e ridottosi nella solitudine da essolui cotanto vagheggiata della villa di Sequals, cercò sollievo all'anima sua affranta nei campestri divagamenti. Frattanto appressava il verno, ed egli assorto nella contemplazione della morente natura, richiama la mente alle meditazioni che con quella s' accordavano, e cosi si esprime = Quando dai sensi desiosi sparve la folta de' vaghi obbietti, e delle amabili vicende, che diffuscro nei seno soavissimo diletto, l' alma in sè stessa solitaria si ripiega e gode di rinnovellarsi, ed abbellire le heate immagini; e s' illude e vive alla gioja di giorni che più non sono. - Rimembranze! egli esclama, illusioni! che fora mai la vita senza di voi? - Una tanda deserta, da gelati crespueoli illuminata, ed appena feconda di triboli: s' avvia per essa tristamente il passeggero, e s' aita col de-

sio; ma estanito e nudo di conforto cade in essa il passeggero lungi dalla meta prefissa. – Rimembranze! illusioni! voi spargete di un qualche flore questa valle dell' umano pellegrinaggio, e di mezzo alle lagrime dell' amarezza lampeggiate un sorriso, come, al passar della tempesta, un raggio di sole, onde s'allegra e rivive la trepida natura. – Voi dal tramonto degli anni che passarono, e dai letri avvolgimenti del futuro, riverberate una luce consolante sul tempo che è, ma s' invola più rapido del pensiero; e prolungando il sogno vagheggiato dell' umana felicità, sorregete i passi nel deserto cammino della vita. =

Venne la primavera dell'anno 1835, la stagione in cui la natura tutta ringiovanisce e si abbella, ed ecco il giovane Mora che, modulando i suoi pensieri a seconda dei naturali svolgimenti, cerca nell' idillioi distrazione e conforto. Eravamo nell' aprile, e dal suo diletto Sequals scriveva : = 0 primavera gioventù dell' anno! - tu vivificasti ben quattordici volte l'assopita natura senza che io potessi contemplare l'intero tuo corso fra la chela solitudine delle patrie convalii! Fanciullo ti vidi, e non ti conobbi che per l'intepidire dell'aura, per le buccie che traeva dai rampolti del castagno su cui armouizzava rozzi monotoni concenti: ora che sento nell'anima la voce misteriosa onde susciti la riproduzione tu non basti a ridonarmi la gajezza degli anni puerili. In ogni pianta antica mi ridesti una memoria ; ma tornano dolorose le memorie del tempo felice nella miseria. 🗯 Ed. altrove: 🗯 Oh! la hella cosa che sarebbe esser ricchi, poter darsi alle sole lettere, ed accoppiare l'amene letture all'amenità di priniavera! 🗯

Questa frequenza di tetri pensieri e di meste immagini di cui sono intessuti gli scritti del Mora appalesa abbastanza che una condizione morbosa di lento corso vi si nascondeva ne' suoi visceri; ciocchè infalli travidde egli stesso, e lo manifestò in una sua direttami in quell'epoca, dove, dopo di aver lamentato le continue sue sofferenze, conchiude: = De tutloció Leibnitz indurrebbe la regione sufficiente di tutte le tristezze onde ridondano le lettere che ti scrissi, e tu, come medico, puoi indurnela più agevolmente. = E che ciò fosse il vero lo si conferma dal resto di quella scritta, ove aggiunge: = Da gran tempo m' è tolto di poggiare sulla cima de' colli di Sequals, perchè le sa-Tito mi sono impedite da affanno, che mi prende allo scrobicolo, e s'estende alla respirazione. - Oh quant'altri fenomeni morbosi! Il tuo povero amico s' è perfin trovato in alcuno di quegli istanti in cui va perduta fin' anche la speranza. = Ciò non pertanto in sul finire di quell'anno, affidato nelle fisiche sue forze, assumeva egli Passistenza medica di una vicina Comunità. Non voglievano però molte lunc che attaccato da malattia grave, dovette abbandonare l' in-Irapresa mansione, e riparare nuovamente al nativo suo abitacolo, lasciando in quella popolazione non poco desiderio di sè. Sostenne egli con filosofica rassegnazione per lunghi mesi i dolori e le noje di una tisi polmonare, mostrando quella forza d'animo nell'incontrare l'inevitabile sua fine a pochi concessa. E piuttosto che per sè stesso, sentiva pirtà per coloro che recavansi a visitarlo; avvegnacchè trovasse che il suo aspetto, cotanto dal morbo disfatto, contristare doveva di troppo l'animo dei pietosi, e li consigliava ad astenersi dal caritatevole ufficio.

Moriva pertanto il Mora appena trentenne nel paesello che lo vidde nascere, compiendosi così il voto da essolui espresso nella anenzionata sua arringa ove dice: = A me

morte apparecchi riposald sepolero a piè della patria collina; e poiche gloria nol coprirà coll' alc, lo consacri almeno il vessillo della religione, e lo consoli il pianto dell' amore e della riconoscenza.

Ricevi, o diletto, il tenue tributo della ricordanza, ed una lagrima del tuo amico

FLUMIANI.

## RIVISTA

#### oenn1

SULLO STABILE CENSIMENTO DEL VENETO

Sembrava che la grande ed insigne opera del censimento, benemerita dell'intera nazione, qual monumento non perituro dell'attività con cui il secolo si erige all'ammirazione ed alla riconoscenza dei posteri, sembrava, dicevasi, che prima di giugnere alla sua meta, cui alacramente procede, formare dovesse soggetto a lunga disanima, ed accurati confronti, con tutta solennità discusso e legalmente approvato, mentre in un'opera di tanta importanza chiedesi che quanto la filantropia imagina,

la sapienza e la equità dirigano.

Non è cosa incredibile o strana, che dietro l'applicazione di un vasto sistema, e in particolare dei sistemi finanziari od economici, emergano talora dei fatti speciali, sfuggiti a diligentissimi e provvidentissimi studj, e che spesso riesca difficile prevedere a tutte le eccezioni cui la pratica domanda, per estendere nei diversi rapporti di tempo e di lavoro l'applicazione dell'ordinato sistema. Senza però muovere querele contro il sindacato d'invenzione e la sapienza di direzione, noi osserviamo con rammarico che il progettato e quasi eseguito sistema, e molto più la sua applicazione, invece di produrre quello spirito di unità che solo può rendere equo il tutto in sè ed in ogni sua parte, arreca grave scapito alla giustizia tanto relativa che distributiva. A segnalare l'emergenza di vari fatti, alcuni de' quali non preveduti e forse non prevedibili, ed altri originati dalla mala applicazione del sistema (tutti però non minuziosi e non isolati, e quali in una grande opera conviene osservarli sotto estese viste) noi verremo sponendo alcuni principali argomenti. i quali provano pienamente, a nostro credere, le vere cagioni onde originarono sì fatti disordini.

I.

### Del criterio e stima.

Nel censimento del 1208, nella Repubblica milanese incominciato dal presidente Anguisola, continuato dal Gozzardini, e publicato nel 1248 da Martin dalla Torre, nell'altro pure del Milanese, del 1546, ordinato da Carlo V. e publicato nel 1568, e finalmente in quello incominciato nel 1718 sotto Carlo VI., ripreso nel 1749, e publicato nel 1766, desumevasi il merito reale dei fondi dalle

earatteristiche intrinseche dei terreni, e quindi dalla forza naturale vegetativa dei medesimi, indipendentemente dall' opera dell' uomo.

Invece nel veneto censimento gli stimatori rilevarono le produzioni odierne, e nelle tarisse calcolarono quelle rendite depurate. Chi non vede che, in cotal guisa operando, l'inerte e trascurato coltivatore viene premiato, perchè il suo censo e quindi le imposte saranno minime in confronto dell'agricoltore diligente ed esperto, il quale dedicandosi con ogni cura ed attenzione, e sostenendo ingenti spese e non pochi sacrissi, conduce il proprio terreno ad offrire produzioni hen maggiori, ed in premio della sua solerzia dovrà sopportare la gravosa pena di pagare le imposte sopra un censo forse doppio?

II.

#### Delle case coloniche.

Nei censimenti descritti superiormente, non mai furono stimate le case coloniche, quantunque in quelli veniva, come dicemmo, desunta la rendita censibile, e quindi il merito dei lati-fondi non dalle produzioni, ma bensì dalle caratteristiche componenti la natura dei terreni; e perciò forse qualche ragione per comprendere anche le case.

Se quando nel 1786 Mantoya (cioè vent'anni dono delle altre Provincie Lombarde) con tali metodi censita (e nel suo censo non figuravano neppure stimate le case coloniche) portò forti reclami. ed ottenne un ribasso di 114 dal censo milanese, quale diminuzione non dovremmo noi abitanti del Veneto, in cui non venti anni solamente, ma bensi cinquanta dopo di quello seguirono le stime, periodo in cui i fondi nostri vennero di molto migliorati? In quel censo, lo ripetiamo, fu desunto il merito dalle caratteristiche naturali; e nel nostro invece dalle maggiori produzioni odierne, procurato con gravi dispendj; in quello finalmente furono escluse le case coloniche, quando nel Veneto alla stime dei terreni venne aggiunta anche quella delle case, le quali nella sola Provincia di Padova diedero un risultamento estimale di austriache lire 1,570,000? Ma ciò non sia detto che per incidenza.

É ragionevole che le case coloniche non debbano essere stimate, perchè se la costruzione costò ai proprietarj, i quali ogni di sentono puro un peso per la loro manutenzione, lo sopportano unicamente per ottenere una più attenta e diligente coltivazione dei sottoposti terreni, ed accrescerne quindi la produzione. Ora se di tali terreni vengono stimate nel censo le decresciute produzioni, non è poi giusto di stimare anche le case, che giovarono solo ad aumentare quel censo; non è giusto, in altri termini, di gravare i censiti del doppio carico, cioè dei miglioramenti ai terreni, e della casa per cui gli stessi vennero migliorati.

Ne si dica che nella stima dei terreni forniti di casa ebbero gli stimatori un riguardo al censo attribuito alla casa medesima, perchè si riscontrano dei fondi limitrofi ed affatto eguali per posizione e qualificazione, uno con sovraposta casa colonica, l'altro senza, e tutti e due censiti in una medesima classe. Se adunque un riguardo avessero avuto pe' i primi, doveano essi sentire una scalo di classe, e più la stima della casa; ma fino a che tanto i primi quanto i secondi hanno la medesima classe, e di più i primi sono enche caricati del censo della casa, è certo che nessun riflesso venne fatto, e que' fondi colla casa, se sono di poca estensione, vennero doppiamente caricati; ai quali per restituire, se non in tutto, almeno in parte, la bilancia, conviene togliere affatto la stima delle case coloniche.

III.

Sulla misura pella superficie dei fondi.

Nel 1808, sotto l'italico regime, furono dai geometri incominciate le rilevazioni: operazione primordiale quanto grande altrettanto necessaria, dalla quale partono è si svolgono tutte le altre, che pur sono grandi, anzi indispensabili per giugnere allo scopo. Ma questa rilevazione generale di tutto il lati-fondo, che segna anche la ripartizione è suddivisione parziale dei possedimenti, dovea venire controllata con quel mezzo suggerito dalla scienza è dall'arte, la triangolazione cioè di ogni Comune, estesa ad ogni Distretto, è legata persino colle conterminanti Provincie.

Invece quelle parziali rilevazioni se ne stettero per ben tre lustri polverose negli scaffali attesi gli avvenimenti politici, e nel 1826 s' incominciò a dar mano al proseguimento, ma sempre sulla hase dei rilievi primitivi, senza riscontri con triangolazioni: e solamente veniva eseguito qualche parziale confronto ove era reclamato da al-

cune circostanze.

Intento ne la superficie generale, ne quelle parziali, sono esatle; e questo fatto si può francemente asserire, ove si voglia portare l'occhio sopra Comuni divisi nelle loro estremilà o da strade incurvate, o da tortuosi fiumi o scoli.

Si tenti di unire due o più mappe dei Comuni con tali estreme periferie, e si riscontrerà facilmente che non esiste più la sinuosità ove la sporgenza dell'altra deve inoltrarsi; oppure che la sezione del fiume, dello scolo o della strada ora comparisce larga di oltre centinaja di metri, per non dire di canne; ed ora si accavalcano gli argini e le sponde delle strade, e quindi spariscono e strade ed alvei dei fiumi e degli scoli.

Sembra che la triangolazione, fin da quando fu immaginata la grande opera, non dovesse sfuggire di mente all' inventore; ma è certo che non venne eseguita: e procedendo senza di essa devesi calcolare non mancanza di applicazione, ma piuttosto massimo difetto nel sistema. (continua)

— Il Corriere così detto Italiano, nel suo numero 65 ci dice che nella capitale della Boemia istitui-vasi nel decorso anno un comitato per l'erezione di un monumento in memoria della costituzione del 4 marzo, il quale doveva consistere in un grandioso Palazzo ad uso della dieta Provinciale di quel regno ec. ec.

A prova dell'affetto che stringe i cittadini di quella metropoli a questo gran fatto politico, e del quanto essi sieno maturi a gioirne gli effetti, basti il dire che a tal uopo essi proferirono in un anno fiorini 188. 10, dei quali 159. 30 furono spesi, non ci si dice come, sicchè il fondo rimasto per la costruzione del monumento proposto non è oggidi che di fior. 28. 40.

Ora procedendo in avvenire le cose a questo metro, e supponendo che non venga meno coll'andare degli anni, come sovente incontra, lo zelo dei cittadini di Praga per l'attuazione di questo edifizio storico, e pel grande avvenimento di cui si vuole sempiternare la ricordanza, si domanda in quanti anni la città di Praga sarà decorata di questo novello Palazzo e in qual secolo i buoni Rappresentanti di quella Provincia potranno convenire in questo, a discutere e ventilare gli alti interessi della loro patria.

Dovendosi ammettere che la moneta da erogarsi al compimento di un disegno che si dice grandioso (e che tal essere deve perchè risponda al fatto che deve commemorare, alla città che deve adornare ed all'uso a cui deve essere consacrato) sommi almeno a Fiorini 150000, e ritenuto che le male spese sieno ogni anno uguali a quelle dell'anno primo, ci gode l'animo di poter assicurare i prossimi e i lontani, i presenti e gli avvenire che questa opera monumentale sarà compiuta dopo trascorsi altri 5232 anni, 6 mesi, 20 giorni, 22 ore, 19 minuti, 32 secondi, cioè nell'anno di grazia 7083, dato sempre che in sì lungo volgere di Soli non accada il finimondo, cosa che ci pare più probabile pur troppo.

Piccole maliziette del giornale il Friuli.

Il Friuli non rivede più. Da 15 giorni (sendo vicina l'epoca di rinnovare l'associazione) egli ingemma le sue colonne cou corrispondenze di Londra, Parigi, Vienna, Roma, Berlino, Dresda ecc., e tra breve ne avrà da Calcutta e dalla California. Qualcuno interpretò da principio le lettere C. F. per ciarlatanesca finzione, ma mutatesi quelle in Corr. Fr. non ogni dubbio fu tolto.

Col prossimo numero si darà il supplemento delle soscrizioni pel Monumento Z. B.

CARLO SERENA gerente respons.

L'Alchimista Friulano costa per Udine lire 12 anone antecipate e in moneta sonante; fuori lire 14, semestre e trimestre in proporzione. — Ad ogni pagamento l'associato ritirerà una ricevuta a stampa col timbro della Direzione. — In Udine si ricevono le associazioni dal Gerente, in Mercatovecchio Libreria Vendrame. — Lettere e gruppi saranno diretti franchi alla Direzione dell'Alchimista Friulano.

C. Dott. Giussant Direttore